



### **MARTES 9**

Julio de 2024 Año 66 de la Revolución No. 162 • Año 60 • Cierre 11:30 p.m. Edición Única • La Habana Precio \$ 1

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

## Recibió Díaz-Canel a nuevos embajadores de Egipto, la India y China

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañado por el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió ayer las cartas credenciales de los embajadores de la República Árabe de Egipto, la República de la India, y la República Popular China.

Sentimientos mutuos de amistad, gratitud y admiración entre naciones marcaron la jornada. Al dar la bienvenida a Sherif Reda Ahmed Shehata, de Egipto, el Jefe de Estado cubano pidió transmitir un cordial saludo al presidente Abdel Fattah Al-Sisi. Las relaciones entre ambos países se distinguen por un alto nivel de concertación, detalló el sitio web de la Presidencia.

Por su parte, a Thongkhomang Armstrong Changsan, embajador de la India, Díaz-Canel agradeció el apoyo de su país en la lucha contra el bloqueo, y la importante contribución al desarrollo de las fuentes renovables de energía, campo en el cual se podrían estrechar los vínculos.

Cordial y emotivo fue también el recibimiento a Hua Xin, nuevo embajador de China, ante quien resaltó que ambas Repúblicas comparten los ideales de la construcción socialista, y que Cuba siente admiración por las conquistas del gigante asiático.

## Establecen regulación de precios minoristas máximos a productos de alta demanda

SUSANA ANTÓN RODRÍGUEZ

Con la entrada en vigor, este lunes, de la Resolución 225/2024, del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), se estableció la regulación de precios minoristas máximos a productos de alta demanda, como el pollo troceado, el aceite comestible –excepto el de oliva–, detergente en polvo, pastas alimenticias, salchichas y leche en polvo.

Vladimir Regueiro Ale, titular del MFP, explicó en conferencia de prensa que la norma es una regulación de carácter general, y debe aplicarse por todo el que realice la comercialización minorista de estos productos en pesos cubanos, dígase mipymes, trabajadores por cuenta propia, los establecimientos del comercio y la gastronomía.

«Es de obligatorio cumplimiento para todos los actores económicos. No hay un tratamiento discriminatorio para uno u otros de la economía, sino que todos deben contribuir a mantener un nivel de precio contenido para estos productos esenciales para la población», remarcó el Ministro.

Añadió que uno de los objetivos fundamentales que tiene esta regulación es contener el crecimiento de los precios, y para su implementación se evaluaron los mercados, orígenes de los principales proveedores, las condiciones en que se financian, la presencia en los mercados, la red de comercialización y todos los gastos logísticos que intervienen.

La Resolución también exonera del pago del impuesto aduanero a las importaciones de los productos para los que se regula temporalmente el precio minorista máximo.

Ello, precisó el Ministro, tiene un impacto en los costos de importación, y debe reflejarse, también, en una facilidad para que todos los comercializadores asimilen en mejores condiciones la medida.



### Cuba ha mantenido una política transparente en el enfrentamiento al terrorismo

Fuerzas del Ministerio del Interior desarticularon un plan terrorista contra la Isla, organizado y financiado desde Estados Unidos, y que pretendía generar focos de violencia armada

CONTINÚA EN LA PÁGINA 3

### Contra el reloj, un movimiento renovador

PASTOR BATISTA VALDÉS

SANCTI SPÍRITUS.—Parecían «muchos» y, sin embargo, ya han pasado en dirección contraria más de la mitad de los días, desde que se supo, a cuatro vientos, que toda Cuba festejaría el 26 de Julio aquí, en tierra del Vayabo

Como suele ocurrir en estos casos, el territorio concibió de inmediato una serie de actividades, labores de ambientación en ciudades, poblados y asentamientos rurales, impulso a obras en marcha, nuevos compromisos productivos y de servicios...

Siempre que repercuta –como también sucede habitualmente– en favor

de más producción, aumento de calidad en los procesos, mejores condiciones para satisfacer necesidades de la población, tal ambiente resulta oportuno y bienvenido.

Tareas, medidas, proyecciones (como se les quiera definir) suman cientos cuando usted une lo que cada empresa, organismo, organización, institución o entidad se ha trazado a escala provincial, municipal y comunitaria.

El calendario avanza. Se aproxima a toda velocidad el «día cero», en verdad el vigésimo sexto de este mes, en el que la nación completa volverá a poner ojos y oídos sobre lo que acontezca aquí y en lo que se diga, para todos. El 26, en fin, se torna una especie de carrera contra las agujas del reloj, o de marcha: para expresarlo con el histórico término utilizado por el Mayor General Serafín Sánchez Valdivia cuando, en el fragor de las gestas independentistas del siglo XIX, llamó a proseguir el avance, a no detenerse bajo ningún concepto.

Sabe la provincia que cada minuto cuenta. Es la hora de hacer todo cuanto se pueda en los distintos frentes, no por amor al maratón de última hora (que la vida ha demostrado que eso a nada bueno conduce), sino por respeto y por pasión hacia un 26 que, entre sus mejores saldos, ha de inscribir un racimo de realizaciones concretas, con calidad, perdurables.

JULIO 2024



El presidente de Timor Leste, José Ramos Horta, reconoció el apoyo de Cuba a su país en materia de Salud y en la formación de profesionales para ese sector. Al intervenir ante la Asamblea Nacional de Angola, el mandatario dijo que la nación caribeña ha sido su principal aliado en este ámbito, y señaló que, de los 1 300 médicos timorenses, 1 100 fueron formados por profesores cubanos, informó PL.

## Guarimbas o el reciclaje de una «respuesta democrática» anunciada

La nefasta pretensión de la ultraderecha venezolana es generar una sensación de guerra civil, al momento de cantar fraude en las elecciones del 28 de julio

LAURA MERCEDES GIRÁLDEZ, ENVIADA ESPECIAL

caracas, Venezuela.-Sabotajes a la infraestructura de los servicios básicos nacionales, atentados contra la integridad física del presidente constitucional Nicolás Maduro, intentos de socavar la estabilidad del sistema de gobierno legítimamente constituido, y acciones terroristas para ser ejecutadas en estados fronterizos, son los objetivos de la ultraderecha venezolana de cara a las venideras elecciones.

Tales intenciones fueron puestas ante la mirada pública por medio de un grupo de paramilitares colombianos denominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, a quienes contactaron para desestabilizar el país. Así lo dio a conocer el Estado Mayor del grupo armado, también conocido como Los Pachencas, el cual reveló los planes de atentado y mostró su disposición de «apoyar la democracia y autodeterminación en Venezuela».

Mediante un comunicado oficial, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino, aseguró que el propósito de esas nefastas pretensiones de la ultraderecha procuran generar una sensación de guerra civil, al momento de argumentar fraude en las elecciones del 28 de julio.

En el documento, divulgado en la red social x, Padrino aseguró que la ultraderecha cuenta una vez más con «el asesoramiento y la colaboración de agencias del Gobierno norteamericano, que no descansa en sus perversas ambiciones de acabar con el proyecto bolivariano mediante el conocido patrón de cambio de régimen forzado».

Precisamente, el pasado fin de semana, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ordenó el inicio de una investigación acerca de las presuntas amenazas de magnicidio y acciones desestabilizadoras reportadas por el grupo paramilitar colombiano.

Tales delitos están contemplados en la Ley orgánica de la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, y en el Código Penal Venezolano, de manera que los órganos competentes tomarán acciones al respecto.

### |G| HILO DIRECTO

#### PRESIDENTE DE CUBA RESALTÓ LEGADO **DEL LÍDER KIM IL SUNG**

El Primer Secretario del Partido Comunista y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó los aportes y el legado histórico del líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim II Sung, con motivo de conmemorarse el aniversario 30 de su deceso. El Jefe de Estado reconoció, en un mensaje publicado en x, la invaluable contribución de Kim Il Sung a los vínculos fraternales y de hermandad entre la nación caribeña y la RPDC. (PL)

#### **LULA ALERTÓ EN MERCOSUR SOBRE LOS FALSOS DEMÓCRATAS**

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó aquí sobre los falsos demócratas de la región, quienes intentan socavar las instituciones. Al intervenir en la 64 Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), destacó que el bloque permaneciera, una vez más, unido en defensa de la plena vigencia del estado de derecho, consagrada en el Protocolo de Ushuaia. La reacción unánime al 26 de junio en Bolivia, y al 8 de enero (2023) en Brasil (ante tentativas golpistas), demuestran que no hay atajos a la democracia», afirmó. (PL)

#### IRÁN ADVIRTIÓ A ISRAEL POR **SUS «ACCIONES AVENTURERAS» CONTRA EL LÍBANO**

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, destacó en una rueda de prensa que Irán está comprometido a defender la seguridad y la estabilidad del Líbano. El vocero subrayó que su país tiene una postura firme y clara en cuanto a un posible ataque de Israel contra Hezbolá, y que cualquier invasión por su parte provocará tensiones en la región. «Las acciones aventureras del régimen sionista usurpador en el Líbano pueden afectar la estabilidad y la paz en la región, e incluso en el mundo», indicó. Asimismo, señaló que Israel «debe esperar las consecuencias de su aventurismo en la región, tras cualquier ataque al Líbano». (RT)

#### **NETANYAHU TIENE UNA LISTA DE CONDICIONES PARA LIBERAR A REHENES**

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó un nuevo listado de cuatro condiciones «no negociables» para la posible liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. «Cualquier acuerdo permitirá a Israel volver al combate hasta que se cumplan sus objetivos de guerra», es el primer enunciado. «No será posible el tráfico de armas a través de la frontera Gaza-Egipto para Hamás», es el segundo. El tercero indica que «no será posible el regreso de miles de terroristas armados al norte de la Franja de Gaza», y el último señala que «Israel maximizará el número de rehenes vivos que volverán del cautiverio de Hamás». (LA JORNADA)



### La mentira como instrumento de guerra

La criminal guerra contra Irak, país que perdió casi un millón de sus hijos, entre muertos, mutilados y heridos, ha pasado a la historia como «una gran mentira» fabricada por el imperio yanqui

ELSON CONCEPCIÓN PÉREZ

En la isla portuguesa de las Azores, en marzo de 2003, tuvo lugar la Cumbre que dio luz verde al crimen contra Irak, cuando tres jefes de go-bierno, George W. Bush, de Estados Unidos; Tony Blair, premier británico; y el español José María Aznar, posaban en una foto -histórica y vergonzosa- luego de decidir bombardear al país del Oriente Medio.

Ninguno preguntó, siquiera, por los argumentos que justificaban aquella acción. La decisión del Presidente estadounidense ya era letra firme, y solo faltaba que otros dos jefes de Estado «subordinados», con igual estirpe asesina, posaran ante las cámaras, como lo hicieron, con sonrisas y todo.

Un día después, el 20 de marzo, la aviación estadounidense comenzaba el horrendo crimen, bombardeando ciudades y pueblos enteros, incluso usando el uranio empobrecido en sus bombas que, muchos años después, aún deja rastros en quienes se expusieron al material radiactivo.

Informes de la CIA mintieron descaradamente ante el mundo, con argumentos sobre el posible vínculo de Saddam Hussein con Al Qaeda, y la «supuesta existencia» de armas de exterminio masivo en la nación árabe.



Tony Blair, George W. Bush y José María Aznar (de izquierda a derecha), posando en una foto, histórica y vergonzosa, luego de decidir bombardear a Irak. FOTO: REUTERS

La criminal guerra contra Irak, país que perdió casi un millón de sus hijos, entre muertos, mutilados y heridos, ha pasado a la historia como «una gran mentira» fabricada por el imperio yanqui para desencadenar el conflicto y otras fechorías, no importa la cantidad de muertos que provocara.

Los documentos se basaban en falsedades, como reconoció el propio Bush, quien, en 2006, aseguró que «Irak no había tenido nada que ver con los ataques de Al Qaeda el 11 de septiembre contra su país».

Para entonces, se sabía que la Agencia Central de Inteligencia había gastado más de mil millones de dólares en la búsqueda de las armas de destrucción masiva en Irak, y en la fabricación de otras muchas mentiras que «justificaran» el crimen.

El Centro para la Integridad Pública estadounidense cuantificó que Bush y algunos de los miembros más notables de su Ejecutivo habían hecho 935 declaraciones falsas en los dos años posteriores al 11 de septiembre de 2001. Según la investigación, esas afirmaciones «formaban parte de una campaña orquestada que galvanizó eficazmente a la opinión pública», y «condujo a la nación a la guerra bajo pretextos decididamente falsos».

litares estadounidenses, el entonces presidente George W. Bush dijo «sentirse orgulloso de no haber retirado las tropas de manera prematura».

El 2 de mayo de 2003, sobre el portaaviones Abraham Lincoln, Bush declaró la «gran victoria» de Estados Unidos en Irak, y anunció que esa era la «misión» que tenía su país.

Bush declaró públicamen-

José María Aznar, por su

te: «cuando no pudimos ha-

llar las pruebas, las fabrica-

parte, hizo famosa su aseve-

ración de que la foto junto a Bush y a Tony Blair en las

Azores, donde se dio la orden

de los bombardeos a Irak, es

«el momento histórico más

importante que ha tenido Es-

Cuando ya habían muerto

más de medio millón de civi-

les iraquíes y unos 4 000 mi-

paña en 200 años».

Más tarde, el 9 de julio, reconocía que toda aquella invasión y los bombardeos contra Irak estaban basados en mentiras, informes falsos de la CIA y otros argumentos nunca comprobados.

No aclaraba el gobernante si la «gran misión» era la de matar en cualquier lugar del planeta.

iY saber que los autores del gran crimen en Irak gozan hoy, impunemente, de sus privilegios de exgobernantes, ya sea en Washington, Madrid o Londres!



La primera etapa de la nueva sede del Hospital General Doctor Gustavo Aldereguía Lima, del municipio de Gibara, en Holguín, será inaugurada próximamente, como parte de las obras en ocasión del 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional. La instalación se ubicará en el antiguo hospital psiquiátrico, dijo a la ACN Andrés Ricardo Rivas, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. En esta fase incluye el cuerpo de guardia, dos salones de operaciones y los servicios de ginecología y obstetricia, donde se retomará la realización de partos.

## Evidencias de un nuevo plan terrorista contra Cuba

El Ministerio del Interior informó los detalles de un plan de reclutamiento dirigido, desde territorio estadounidense, al fomento de acciones terroristas en la Mayor de las Antillas

JORGE ERNESTO ANGULO LEIVA

El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba informó los detalles de un plan de reclutamiento, neutralizado en diciembre de 2023, dirigido, desde territorio estadounidense, al fomento de acciones terroristas en la Mayor de las Antillas.

Las investigaciones posibilitaron detener al ejecutor principal, Ardenys García Álvarez, ciudadano cubano de 40 años, quien emigró a Estados Unidos en 2014, de forma ilegal, luego de recibir sanciones por delitos de robo con fuerza y especulación, precisó el segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección de Investigación Criminal del Minint, coronel Víctor Álvarez Valle.

Agregó el oficial que, García Álvarez regresó a la Isla en noviembre del pasado año, en una penetración por vía marítima en la zona del Canal de Manuel, en la provincia de Matanzas, con una moto náutica de tipo Jet Ski, inscrita en el estado norteamericano de la Florida, en perfectas condiciones para navegar. Durante la ocupación del vehículo aparecieron varias municiones en un pomo.

Además, detalló, el imputado ingresó con cinco pistolas de diversas procedencias y características, acompañadas de varios cartuchos. Portaba armas de las marcas American Tactical y dos modelos distintos de Smith & Wesson, fabricadas en Estados Unidos, junto a una Steyr, de Austria, y una Taurus, creada en Brasil.

En las declaraciones ofrecidas por el acusado, entre el momento de su captura y mayo de 2024, como parte de un proceso penal con la medida cautelar de prisión provisional, confesó establecer contacto, a través de las redes sociales, con Willy González, representante del grupo autodenominado La Nueva Nación Cubana en Armas.

Luego entabló comunicación con el reclutador Dayán Quiñones, y mantuvieron intercambios de mensajes por medio de la plataforma Telegram. Posteriormente, participó con la agrupación terrorista en dos entrenamientos militares organizados en campos de tiro.

García Álvarez mencionó un comunicado leído en un hotel, la noche previa al segundo entrenamiento. El documento enfatizaba en la determinación de emplear la lucha armada, «poniendo en riesgo la vida de un grupo de hombres decididos, con el fin de salvar la vida de muchos otros».

Sin embargo, los verdaderos objetivos detrás de esa declaración de intenciones quedaron al descubierto en las múltiples convocatorias de Willy González al «despertar del pueblo», por medio de la violencia contra oficinas, cañaverales, las tabaquerías de Pinar del Río... «Ya ahora vamos al nivel del daño corporal», aseguró.

Otro integrante de La Nueva Nación Cubana en Armas, aludido



por el imputado bajo el sobrenombre de «El Lobo», es Jorge Luis Fernández Figueras, promotor y financista de acciones agresivas dirigidas contra círculos infantiles, escuelas, policlínicos y los almacenes de la Organización Básica Eléctrica, sobre todo en el municipio San Miguel del Padrón, en la provincia de La Habana.

El acusado principal reclutó a algunas personas, ya detenidas, entre ellas a su padre Rigoberto García Ávila, quien declaró conocer el propósito de asaltar una unidad militar y tomar sus armas, así como las necesidades de una finca para reunir a todos los movilizados, y un camión para trasladar las fuerzas humanas y el armamento.

García Ávila formó parte del plan, como un elemento más, sentenció el fiscal jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción y las Ilegalidades, de la Fiscalía General de la República, Edward Roberts Campbell.

Otro implicado, Pavel Fernández Alfonso, relató que García Álvarez le comentó sobre la intención de reclutar personas por todo el país, prepararlas en una finca que compraría y decidir, desde allí, qué actos llevarían a cabo.

El Fiscal ilustró los delitos previstos en el Código Penal, en los cuales incurrió el ejecutor fundamental. El primero de ellos, instrumentado en el artículo 282.1, contempla, para quienes ingresen en el país sin las formalidades legales o disposiciones migratorias, una pena de uno a tres años de privación de libertad o multas de trescientas a mil cuotas, o ambas.

El artículo 142.1, dedicado a otros actos contra la seguridad del Estado, reserva una condena de diez a 30 años de cárcel, cadena perpetua o pena de muerte a quienes violen el espacio territorial a bordo de una

nave o aeronave, penetren clandestinamente en la nación u organicen o formen parte de grupos armados para intervenir en la comisión de delitos contemplados en el Código Penal.

Por su parte, el artículo 142.2 procura, para quienes ofrezcan abrigo, presten ayuda, suministren provisiones a los elementos o grupos descritos o favorezcan de cualquier otro modo sus operaciones, una pena de una a dos décadas de prisión.

Los delitos contra el orden constitucional, tipificados en el artículo 119.2, incluyen a los promotores de alzamientos armados, al margen de si llegan a términos de hecho o resultan intentos fallidos. En el último caso, merecen una condena de cuatro a diez años de privación de libertad.

El artículo 151.1 se ocupa de los actos cometidos con armas o artefactos explosivos o mortíferos, agentes químicos o biológicos u otros medios o sustancias.

Quienes fabriquen, faciliten, vendan, transporten, remitan, introduzcan en la Isla o porten armas, municiones o materias inflamables, asfixiantes, tóxicos, explosivos, agentes químicos o biológicos, incurren en una sanción fluctuante entre cárcel de diez a 30 años, cadena perpetua o muerte.

Por último, el espionaje, de acuerdo con el artículo 116.3, establece privación de libertad de siete a 15 años para quienes, sin la debida autorización, practiquen reconocimientos, tomen fotografías, procuren u obtengan informes, o confeccionen o posean planos, croquis de campamentos, emplazamientos, zonas o unidades militares, barcos o aeronaves de guerra, ferrocarriles, o cualquier documento o información concernientes a la seguridad del Estado.

La peligrosidad no solo responde al

criterio de la cantidad de armas bajo tenencia de un individuo o un grupo, sino también a elementos subjetivos consistentes en qué acciones pretenden llevar a cabo con ese armamento, afirmó Roberts Campbell.

Cuba, recordó, emite la Lista Nacional de personas y entidades vinculadas al terrorismo. Su más reciente actualización apareció publicada en la Gaceta Oficial No. 83 Extraordinaria, del 7 de diciembre de 2023.

Los incluidos en el listado han sido sometidos a investigaciones penales y constituyen objeto de la búsqueda de las autoridades cubanas por estar vinculados en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos de terrorismo en territorio nacional o en otros países.

En la Lista existen causas relacionadas con los acontecimientos terroristas consumados en la década de los años 90, en hoteles y centros turísticos de La Habana, abiertas contra Guillermo Novo Sampoll, Pedro Ramón Crispín Rodríguez y José Francisco Hernández Calvo.

Algunos expedientes responden a la infiltración, por las costas cubanas, de terroristas procedentes de Estados Unidos, para perpetrar acciones de esa índole en la provincia de Villa Clara, así como a varios planes de atentados contra el entonces Presidente Fidel Castro Ruz, en naciones como México, España, Honduras, Colombia, República Dominicana y Panamá.

Otra causa comprende a los incitadores a la realización de acciones que afectan el orden social de Cuba y el normal funcionamiento de entidades socioeconómicas, además de la promoción de agresiones armadas contra el territorio. Entre los implicados sobresalen Alexander Otaola Casal, Orlando Gutiérrez Boronat y Eliecer Ávila Cecilia.

Esos esfuerzos de Cuba cumplen la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en 2001, añadió el Fiscal. El documento vinculante exhorta a los Estados a investigar, perseguir y sancionar a los implicados en tales sucesos, y también llama a la cooperación internacional para enfrentar esos peligros.

Por su parte, el coronel Álvarez Valle reiteró la voluntad de cooperar con las agencias competentes en Estados Unidos para informar todas las acciones cometidas por los terroristas residentes en la nación norteña. «Esperamos que en algún momento haya reciprocidad en los intercambios que a estos niveles hemos sostenido con la parte norteamericana.

«Nuestro país ha mantenido una política transparente, seria, cooperativa, responsable en el enfrentamiento al terrorismo, y mantendremos la disposición, juntos el pueblo, las Fuerzas Armadas y el Minint, de descubrir, enfrentar y neutralizar este tipo de actividades», concluyó.



La contextualización de la propuesta de estrategia nacional del Ministerio de Educación permitirá que en Las Tunas se alcancen resultados superiores con énfasis en el proceso educativo, la transformación digital, el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación; la formación vocacional y orientación profesional y otros, de carácter metodológico y organizacional. Este territorio apuesta también por elevar la vinculación con las actividades laborales y productivas en aras de implementar el plan del Mined para garantizar la alimentación escolar y la educación nutricional, informó la ACN.

# Una medida de regulación temporal que favorece la formación de precios

En la formación de precios minoristas de los productos esenciales definidos, los actores económicos reconocen hasta un 30 % de margen de ganancia sobre costos y gastos, siempre que no exceda los precios especificados en la Resolución

SUSANA ANTÓN RODRÍGUEZ

Contener el alza de la inflación es uno de los propósitos de la regulación temporal de los precios minoristas máximos para productos de alta demanda; una medida que entró en vigor este lunes, con la publicación de la Resolución 225 en la Gaceta Oficial No. 61, en su versión ordinaria.

Autoridades del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) remarcaron que, en la formación de precios minoristas de estos productos, los actores económicos reconocen hasta un 30 % de margen de ganancia sobre costos y gastos, siempre que no excedan los precios definidos en la Resolución.

«Si en la formación con esa regla, el precio que resulta es inferior al que está establecido por la norma, es precisamente ese con el que debe comercializarse», remarcó Vladimir Regueiro Ale, titular del organismo.

Resaltó la importancia de la ficha de precio, uno de los elementos de control y la fiscalización e inspección que debe mostrar el actor económico, además de los documentos primarios, como facturas y cartas porte de los servicios de transporte que intervienen para realizar esta comercialización.



A la implementación de esta norma le precede un intercambio amplio con varios actores económicos no estatales. FOTO: JOSÉ M. CORREA

Precisó que, no acogerse a lo establecido, se irrespeta lo contemplado en la norma, referido a la voluntad de nuestra población y la demanda de contar con una herramienta de contención de los precios para nomenclaturas básicas.

Regueiro Ale destacó que es una medida que favorece la formación del precio, y la asimilación, por parte de los

actores económicos que están obligados al cumplimiento de esta, y responde a un monitoreo sistemático de los factores que inciden en su formación, como los costos de importación y las cadenas de distribución que oportunamente serán actualizados.

A su implementación –dijo– le precede un intercambio amplio con varios actores económicos no estatales.

«Al cierre del domingo habían participado en ellos más de 50 000 actores económicos, tanto mipymes como trabajadores por cuenta propia; no solo los que realizan las operaciones de importación, sino todos en sentido general, porque esta Resolución implica que haya una concertación entre quienes realizan las importaciones y quienes forman parte de la red de distribución y comercialización, hasta el nivel minorista», precisó.

Vivian Hernández Cid, directora de Comercio Exterior, del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, consideró que, a escala internacional, existe un comportamiento estable dentro del primer semestre tanto de los precios como de las importaciones que realizan las formas económicas.

| PRODUCTOS                                      | PRECIO MÁXIMO |
|------------------------------------------------|---------------|
| Pollo troceado (kg)                            | 680           |
| Aceite comestible,<br>excepto de oliva (litro) | 990           |
| Leche en polvo (kg)                            | 1 675         |
| Pastas alimenticias (kg)                       | 835           |
| Salchichas (kg)                                | 1 045         |
| Detergente en polvo (kg)                       | 630           |

## Descargan en Nuevitas arroz de Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas



JORGE E. JEREZ BELISARIO

Unas 5 000 toneladas de arroz destinadas a la canasta básica del mes de julio en las provincias de Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, se descargan por el puerto de Nuevitas. La operación cuenta con el apoyo de trabajadores de diversos sectores, de jóvenes del territorio y combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Mario Martínez Mora, director de la UEB Puerto de Nuevitas, explicó que el buque se encuentra en tiempo y la descarga debe concluir este martes. «La fuerza propia del puerto está muy limitada, actualmente contamos con un tercio de la plantilla de estibadores. Por eso es esencial el apoyo que recibimos, sobre todo en la descarga y en la limpieza de las bodegas».

Según explicaron autoridades del Grupo Empresarial de Comercio Interior en Camagüey, ya se encuentran en distribución siete libras correspondientes al mes de junio, y cuando concluya la descarga se procederá a la distribución paulatina de las de julio. Martínez Mora, director del Puerto, agregó que actualmente se destinan tres almacenes para la conservación de la canasta, pues ya es habitual que todos los meses entre por allí un buque con chícharo, arroz y en menor medida frijol.

Nuevitas es un puerto de carga general con gran capacidad de almacenamiento bajo techo y al aire libre, el cual, además, ha tenido alta responsabilidad en el movimiento de recursos para la modernización de la Fábrica de Cemento 26 de Julio.

## Alternativas posibles para una recuperación discreta

LUIS A. PORTUONDO ORTEGA

Aunque muy lejos de las producciones de la década anterior, la industria láctea de Santiago de Cuba tiende a la recuperación, «a partir de los encadenamientos con formas de gestión no estatales y el mantenimiento de las operaciones en las grandes industrias ubicadas en las ciudades de Santiago de Cuba y Palma Soriano, y en otras más pequeñas, entre las que resalta la moderna planta Turquino, en el municipio de Guamá».

Así lo precisó a Granma Yaritza Pelegrino Gallardo, directora adjunta de la Empresa Láctea Santiago (Lacsa), quien añadió que la entidad ha mantenido, en medio del complejo escenario en el que se desenvuelve nuestra economía, la producción de derivados lácteos, dividiéndose principalmente en productos secos y otros de heladería y pasteurizados en las unidades empresariales de base (UEB) Santiago —conocida como la Pasteurizadora—, Fábrica de Helados Siboney, Lácteo Palma (que produce

también helados), y las pequeñas industrias de Segundo Frente, Tercer Frente, Songo-La Maya y Contramaestre.

«En el caso de los yogures, que tienen en la fábrica Turquino un baluarte, contamos con variedades de alta calidad que se comercializan fundamentalmente mediante la Corporación Cimex», destacó la directiva.

ciudades de Santiago de Cuba y Palma Soriano, y en otras más pequeñas, entre las que resalta la moderna planta Turquino, en el municipio de Guamá».

Así lo precisó a *Granma* Yaritza Pelegrino Gallardo, directora adjunta de la Empresa Láctea Santiago (Lacsa), quien añadió que la entidad ha mantenido, en

Los no lácteos, como refrescos concentrados a base de azúcar, «van teniendo aceptación en el mercado y mejorando nuestra situación económico-financiera, ya que el aseguramiento de la leche y del yogur a la canasta familiar normada y a centros educativos y de la Salud tiene un alto nivel de subsidio», añadió Pelegrino Gallardo.



La representante en Cuba del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Alejandra Trossero, consideró que las dificultades para movilizar recursos limitan hoy el alcance e impacto del trabajo de esa agencia en la Isla. A diferencia de otros países, Cuba tiene un grupo de donantes reducido, por los problemas que conocemos y las sanciones que recibe debido al bloqueo de EE. UU., dijo a la prensa. Esas circunstancias «ponen al país en situación de desventaja, sobre todo respecto al financiamiento para el desarrollo, porque hay limitantes muy grandes para conseguir los fondos».

## Un cinturón industrial estratégico en Cienfuegos

La infraestructura en la Perla del Sur ha sido decisiva para sortear la difícil coyuntura económica

JULIO MARTÍNEZ MOLINA

Casi desde el comienzo del proceso revolucionario, la región de Cienfuegos fue escogida para el desarrollo del imprescindible proceso inversionista de industrias y otras plantas que garantizaran la producción (recuérdese la Fábrica de Motores Diésel), o para facilitar la exportación con técnicas modernas, como es el caso de la Terminal de embarque de azúcar a granel Tricontinental, cuya construcción fue ideada por el Comandante Ernesto Che Guevara.

Cuando el país contaba con el apoyo de la Unión Soviética, de los países socialistas y del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), en la provincia se construyó, de manera paulatina, un grupo numeroso de plantas, ubicadas en lo fundamental en lo que se denominó Zona Industrial de Cienfuegos, concebida por Fidel.

Entre estas figuraron el Molino de Trigo, la Procesadora de Cereales, y la de Elementos para Riego por Aspersión. Ese proceso –unido al surgimiento de la Refinería de Petróleo y la inacabada Central Nuclear– posibilitó contar en el territorio con un personal altamente preparado en el manejo de nuevas y complejas tecnologías fabriles. Cientos de ingenieros, técnicos y obreros calificados recibieron capacitación en institutos europeos y nacionales de alto nivel académico.

Aunque todavía continúan trabajando varias de estas personas, en la actualidad estos y otros sitios, como la Termoeléctrica de Cienfuegos, cuentan con fuerza calificada joven emergida, tanto de las universidades cubanas como de la enseñanza técnico-profesional.

No son los años 80, y la mayoría de estas plantas o entidades no cuentan con los recursos de los cuales disponían entonces, además de enfrentar un bloqueo estadounidense recrudecido como nunca antes; pero se mantienen, esfuerzo y tenacidad mediante, cumpliendo su relevante objeto social en beneficio de la economía nacional.

#### LA FÁBRICA DE PIENSO CUMPLE CON SUS ENCARGOS ESTATALES

A pesar de que las productoras de piensos en el país están muy limitadas por el bloqueo económico y la escasez de materias primas, en el primer trimestre de 2024 la unidad empresarial de base Fábrica de Piensos cumplió con los encargos estatales, concentrados en la atención a la avicultura, más la genética porcina y otras demandas.

A propósito de ello, su director general, José Luis Torres Ramos, da fe de la estabilidad en el quehacer de un centro que estableció alianzas con una firma extranjera, lo cual propicia



La estable labor de Cereales Cienfuegos ha sido decisiva en estos momentos difíciles. FOTOS DEL AUTOR



En el puerto de la Perla del Sur se asegura la descarga de los productos para las bodegas de varias provincias.

el acopio de materias primas en calidad de depósito a Cuba: maíz y soya fundamentalmente, que pueden ser vendidos de manera directa a los productores nacionales.

Osvaldo Surí, coordinador de actividades económicas del territorio, explicó que fueron vendidas unas 8 000 toneladas a productores, con el estricto control y calidad de las mercancías. En mayo comenzó el expendio de pienso en saco, para las crías porcinas y aves ponedoras, más el de ceba.

Los precios oscilan entre 25 y 30 dólares, en dependencia de la tipología que se encargue. Añadió que puede ser adquirido por cualquier persona, independientemente de que tenga grandes extensiones de tierra o no.

El proyecto prevé tener un mayor alcance, de cara a lo cual se está preparando una nave con la antigua terminal de azúcar, que incrementará la capacidad de almacenamiento de los insumos, sostuvo Surí.

«Estamos remodelando hoy el frigorífico agropecuario, el cual llevaba mucho tiempo en desuso, para tratar otros alimentos como arroz, frijoles, garbanzos, y poder venderlos bajo el mismo procedimiento», agregó.

### **EN CEREALES CIENFUEGOS**

Casi 250 toneladas diarias de harina de trigo produce actualmente la unidad empresarial de base Cereales Cienfuegos. Tal rendimiento se mantiene estable desde hace seis meses, no solo por la disponibilidad de materia prima –asegurada para el resto del año, según directivos de la fábrica–, sino por obra y gracia de sus obreros innovadores.

Digsan Martínez Vergara, director de Cereales Cienfuegos, indicó que, desde finales de 2023, no han parado. Incluso, «a inicios del presente año fuimos el único molino que mantuvo la producción para todo el país, dijo, en alusión a los más de dos meses de dificultades nacionales en este sector».

Compartió que, para sostener la planta y tenerla en funcionamiento, apelaron a la innovación. Aquí, en este emblema laboral de innovación, trabajan con la neumática, la mecánica, la automática y la electricidad; componentes que utilizan elementos de fabricación extranjera, muy difíciles de adquirir por las limitaciones financieras y el bloqueo estadounidense.

Enrique Ramos Herrera, especialista de Mantenimiento, aseguró que, por medio de los comités de innovación y el apoyo de empresas nacionales radicadas en la provincia, avanzaron en la recuperación de varios elementos dentro del molino de Cienfuegos.

Además del codo de la grúa, arreglaron uno de los transportadores que conduce el trigo hacia los silos, fabricamos roscas y rescatamos dos humectadores intensivos. De esta forma –dijo– continuamos, sin vernos obligados a parar en un escenario tan difícil.

### EL PUERTO DE CIENFUEGOS ES CLAVE EN LA RECEPCIÓN DE LA CANASTA FAMILIAR

César Rosell León, director de la Empresa de Servicios Portuarios del Centro, señaló que la principal actividad hoy está relacionada con las operaciones para asegurar los productos que llegan a las bodegas, fundamentalmente de los territorios de Cienfuegos, Sancti Spíritus, Villa Clara, Ciego de Ávila, Matanzas e Isla de la Juventud, aunque en ocasiones realizan también cargas con destino a La Habana y Artemisa.

Agregó que, a partir de la compleja situación imperante, todo lo que sea canasta familiar normada tiene prioridad, y se involucran con rapidez para que, en el menor lapso posible, lleguen estos alimentos al pueblo, si bien enfrentan numerosas dificultades para la manipulación de cualquier tipo de mercancías.

cualquier tipo de mercancías.

Antonio Miguel Cabrera Rojas, director de la unidad empresarial de base Zona 2 O'Bourke –la de mayor peso dentro de la Empresa de Servicios Portuarios del Centro, a la cual pertenece este puerto–, expresó que estos trabajadores son patriotas. A pesar de los problemas con la tecnología, el salario o la alimentación, el esfuerzo que hacen es descomunal, y aquí nunca se ha virado un barco porque no se haya podido descargar la mercancía, significó.

Alexis Goytizolo Stuart es uno de los 45 operarios que tienen la tarea de descargar las naves con las necesarias mercancías (arroz, chícharos y sal, en las últimas semanas), y afirma que siempre «hay que echar palante, en cualquier misión, por extenuante que sea, porque todas son de primer orden aquí».

Con ese ímpetu, con la claridad de que lo que se hace en la rada resulta literalmente estratégico, se labora en esta y otras entidades de la referida Zona Industrial de Cienfuegos.

Son estos centros perlas que forman un collar de resistencia y empuje, dentro de este cinturón industrial estratégico.

**MARTES 9** 



Génesis Galerías de Arte invita mañana, a las 6:00 p.m., a la inauguración de la exposición Elogio de la simplicidad. La muestra exhibe una selección de trabajos del reconocido diseñador cubano Félix Beltrán, que cuenta con carteles, logotipos, libros, fotografías y documentos. Además, se presenta una selección de piezas de los artistas visuales contemporáneos cubanos: David Beltrán, Yonlay Cabrera, Reinaldo Cid, Felipe Dulzaides, Levi Orta y José Ángel Vincench, informó la galería en sus redes sociales.

AQUELARRE 2024

## En la cuerda del presente

TALÍA CASTRO CRUZ

«Reír es una necesidad vital, principalmente para todos los cubanos». Así lo expresó Osvaldo Doimeadiós, director de la puesta en escena *La vida es* vieja, cuando la obra recibió el premio al Mejor espectáculo del año. El resultado se dio a conocer el domingo, en la sala Covarrubias del Teatro Nacional, en la clausura del Festival del Humor Aquelarre 2024.

El Centro Promotor del Humor, por medio de su director, Eider Pérez, distinguió a humoristas, directores artísticos, promotores, grupos emblepersonalidades de la cultura cubana, cuya labor ha sido significativa para el desarrollo de director que tuvo el Centro, y la institución durante sus 30 años de existencia.

Fueron reconocidos Ricardo Isidrón, Antonio Berazaín, Luis Alberto Piñero (Jape), Esteban Averof, Kike Quiño-



La vida es vieja fue premiada en el Aquelarre. FOTO: YASIEL HERNÁNDEZ

tregó el reconocimiento a Osvaldo Doimeadiós, el primer quien sigue siendo un referente para todas las generaciones de humoristas cubanos.

El reconocimiento se hizo extensivo a todos los humorisnes, Pagola la Paga, La leña han formado parte del Cendel humor de Santa Clara, tro, a quienes siguen activos,

máticos de la escena, y a otras velada fue cuando se le en- impronta que cada uno, desde su propio estilo, dejó en la historia del humor escénico cubano, y en el recuerdo de un pueblo que asume el humor como una actitud ante la vida, y que por eso lo necesita y agradece.

Durante una semana, distas que durante tres décadas tintas salas capitalinas acogieron variados espectáculos humorísticos. Propuestas re-Komotú y Teatro Tuyo. Un a los que ya no están, porque frescantes constituyeron un momento muy especial de la es innegable e imborrable la estímulo para enfrentar las

adversidades, al mismo tiempo que propiciaron, mediante la sátira, reflexionar sobre la realidad y cuestionarla.

En estos espectáculos se logró reunir el talento y el carisma de humoristas y grupos consagrados de la escena cubana, como Osvaldo Doimeadiós, Kike Quiñones, Carlos Gonzalvo, Miguel Moreno, Otto Ortiz, Michel Pentón, Pagola la Paga, La leña del humor de Santa Clara, Teatro Tuyo, Grupo Etcétera, entre otros.

Se repusieron obras como La vida es Vieja, con textos de Miguel Moreno y puesta en escena de la Comunidad Creativa Nave Oficio de Isla; y Clowncierto, que fue me-recedora del Gran Premio Aquelarre 2023.

Esta edición también permitió unir naciones. Humoristas cubanos, por ejemplo, compartieron escena con el comediante mexicano Carlos Ballarta.

Sobre los principales retos que enfrenta el humor cubano, Doimeadiós comentó a Granma que se trata de «saber reinventarse cada día, buscar nuevas maneras de hablarles a los públicos del hoy y el ahora, de mantener con ellos una comunicación vivaz y efectiva».

### G TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. **El chiribitil** 09:30 a.m. **Plaza** Sésamo 10:00 a.m. Ruta 10 10:45 a.m. Sin límite 11:17 a.m. Renacer (cap.13) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Entre mamparas (cap.5) 02:28 p.m. Cuando una mujer 02:43 p.m. Cuando el amor no alcanza (cap.8) 03:35 p.m. Vale la pena 03:50 p.m. Arte video 04:05 p.m. Noticiero Ansoc 04:20 p.m. El chiribitil 04:34 p.m. Plaza Sésamo 05:00 p.m. Tun tun ¡A bailar; 05:15 p.m. Cuentos de siempre 05:30 p.m. Tv alegría 05:45 p.m. Lista tope 06:00 p.m. Sala A+ 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Orgullo y pasión (cap. 31) 09:35 p.m. Con filo 09:53 p.m. Entre manos 10:25 p.m. Vale la pena 10:40 p.m. Cuento 11:15 p.m. Arte en serie 12:25 a.m. Resumen 24 12:52 a.m. Orgullo y pasión (cap.31) 01:40 a.m. Telecine: Bárbaro, EUA / terror 04:58 a.m. Telecine: No tengas miedo. EE. UU.

TELEREBELDE» 09:01 a.m. Estocada al tiempo 09:05 a.m. Glorias deportivas 09:35 a.m. Tenis 10:00 a.m. Ciclocross 11:00 a.m. Pulso deportivo 12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. Baloncesto internacional 02:50 p.m. Eurocopa 05:00 p.m. Tenis internacional 06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo 06:30 p.m. **Bola viva** 07:00 p.m. A todo motor 08:00 p.m. Copa América 10:00 p.m. Judo internacional 10:50 p.m. Tenis de mesa 11:22 p.m. Meridiano deportivo

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. petuosa 09:00 a.m. Serie en familia 10:00 a.m. **pasión por el cine** 12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. Tarde infantil 03:00 p.m. Tras la huella 04:00 p.m. Crianza respetuosa 04:30 p.m. Telecentros 06:00 p.m. De tarde en casa 07:00 p.m. La tarea 07:30 p.m. La caja 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Flash musical 10:00 p.m. Música y más 10:30 p.m. Sin Oscar

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 08:00 a.m. De todo un tin 09:30 a.m. Las reglas de Megamente (cap.5) 09:53 a.m. Minicinema: Pequeños guerreros. EE. UU. / acción 11:43 a.m. Eco Latinoamérica 12:11 p.m. Documental 01:04 p.m. **Krypton** (cap.1) 01:59 p.m. Madurar a los 40 (cap.7) 02:48 p.m. # S 1 03:00 p.m. Eternamente (cap.196) 04:01 p.m. Eco Latinoamérica 04:30 p.m. Tardes de cine: Ip Man La Leyenda. Hong Kong / acción 06:16 p.m. Set y cine 06:29 p.m. Krypton 07:13 p.m. San**gre de lobos** (**cap.6**) 07:39 p.m. **# S 1** 08:00 p.m. **El internado** (**cap.2**) 08:54 p.m. Candy: una historia de pasión y crimen (cap. 3) 09:40 p.m. Pacto de silencio (cap. 17). Desde las 10:15 p.m., y hasta las 07:03 p.m. retransmisión de los programas subrayados

## Fiesta cubana en China, por todo lo alto

Beijing, la gran urbe en la que acaba de actuar el Ballet Español de Cuba, reservó una inmensa alegría para las huestes de Eduardo Veitía

TONI PIÑERA

El periplo del Ballet Español de Cuba (BEC) por el vasto territorio de China continuó ahora en la capital del país: Beijing. La gran urbe reservó una inmensa alegría para las huestes de Eduardo Veitía. La primera función tuvo lugar en el Teatro del Centro de Exposiciones de Pekín. Yo soy Cuba subió la temperatura del inmenso coliseo, que forma parte de un conjunto arquitectónico de estilo ecléctico, chino-soviético, en construido hacia 1954 por un cuando aparece en la pantaarquitecto de la antigua urss, lla -en los agradables disey fue un regalo de esa nación nos escenográficos de Tami-tación, la cónsul de Cuba en a China. El público, portando ne González-, una imagen de Beijing, Sandra Olivia Hebanderas cubanas de distin- esa inmensa terraza habane- chavarría, junto a un grupo tación en el teatro de la Acatos tamaños, no solo coreó ra. Todos querían retratarse de miembros de la misión demia de Danza de esta ciu-La Guantanamera, cuando el con los miembros de la com- nuestra aquí, subieron a esgrupo musical Son D'Estilo pañía, cantaban, aplaudían, cena para saludar a la comcantaba, sino que aplaudió bailaban... Tal parecía que hasta el delirio, y hubo gritos estábamos en Cuba, tan lehasta el delirio, y hubo gritos de iCuba! iCuba!, que iluminaron más la elegante sala.

La gran mavoría de los asis-



Un momento del encuentro celebrado en la Academia de Ballet de Beijing. FOTO DEL AUTOR

jos y tan cerca, en instantes tos del malecón, que enseña- y la música arrolladora, fue dos en esta gira: Kelly Álva- Heilongjiang, qu ban durante el espectáculo, una verdadera fiesta cubana, rez, Lauren Betancourt, Ismel teras con Rusia.

la escena homónima coloreada en azul, blanco y rojo en la sala.

Čuando concluyó la presen-Patria reflejada.

Al siguiente día, el Director que no se olvidarán jamás. El del Ballet Español de Cuba, *Carnaval*, la última escena junto con Eddy Veitía (patentes conocía bien nuestra del espectáculo, con el ritmo dre) y maître de la compañía, patria, mostrando incluso fo- trepidante de los bailarines y cuatros bailarines destaca-

Soto y Yankro Y. Jiménez, este último del Ballet Rakatán, junto a otros miembros de la dirección, asistieron a un encuentro amistoso, en la Academia de Ballet de Beijing. En ese destacado centro docente fueron recibidos por la Directora y otros miembros del Ejecutivo. Los estudiantes y profesores de la Academia bailaron un grupo de piezas, de diferentes estilos, que ocupan posiciones en las distintas cátedras de la Academia: ballet clásico, contemporáneo, tradicional y popular, incluso una pieza de aires hispanos, y nuestros bailarines, guiados por el maître Eddy Veitía, dieron una demostración de bailes cubanos: danzón, danzonete, son y salsa, a la que luego se incorporaron los estudiantes chinos.

El BEC culminó su estancia en Beijing con una presendad, en una función para los estudiantes y trabajadores de pañía, emocionados de ver la esa destacada institución. La gira continúa en tren, ahora escalando más al noreste del gigante asiático, específicamente hacia la ciudad prefectura Mudanjiang, de la provincia más septentrional: Heilongjiang, que tiene fron-



de julio.

des son las de mayor cantidad de efecti-

vos, seguidas por la de boxeo, que contará

con cinco púgiles, y las del judo y el tiro

deportivo, las dos con cuatro integrantes.

de mesa, y con dos el clavados, la nata-

ción, el remo, el taekwondo y el voleibol de playa. El tiro con arco, el ciclismo, el

pentatlón moderno y el levantamiento

de pesas tendrán a un solo competidor.

para alcanzar su elevada cota en la vein-

tena vanguardista están en el boxeo, la

lucha, el canotaje y el atletismo, también

en el tiro deportivo, y no debe descartarse

el taekwondo, ni a ningún otro miembro

de esta delegación. Aunque pequeño, este

grupo de deportistas tiene el calibre que

le da la historia recorrida en los Juegos

Olímpicos, y la impronta que le aporta el hecho de haber llegado a esta fiesta, algo

cada vez más engorroso para las naciones

Cuando Hugo Franco dispare sus pri-

meras flechas en el torneo de arquería,

justamente dos días antes de la apertu-

ra, el día 24, habrá comenzado la carre-

ra de Cuba en París, para llegar a una

Las mayores posibilidades de Cuba

Con tres estarán el canotaje y el tenis

Dos títulos consiguió Cuba en el Gran Premio de Luchas de España-2024, gracias al desempeño de los libristas Alejandro Valdés y Arturo Silot en los  $65\,$ y 97 kilogramos, respectivamente. El botín se completó con el metal de bronce del veterano Geandry Garzón en los 74 kg, explicó a Jit, desde la sede, Julio Mendieta, entrenador jefe del equipo cubano de este estilo.

## Cuba a París, con una meta ambiciosa, pero posible



Hugo Franco será el primero en competir por nuestra delegación. FOTO TOMADA DE LA ACN

OSCAR SÁNCHEZ SERRA

Hoy serán abanderadas las delegaciones, olímpicas y paralímpicas cubanas que participarán en los Juegos de París, a los cuales la pequeña isla caribeña va por otra proeza, entre lo que más vale y brilla del deporte mundial.

Ya se definió el número de atletas que competirá en la primera de esas reuniones multideportivas, la de los Juegos de la xxxIII Olimpiada. Serán, en definitiva, 62 atletas, ocho menos que en la edición precedente de Tokio-2020. Sin embargo, el propósito de la Mayor de las Antillas es el mismo que entonces, finalizar entre los primeros 20 del medallero de la magna cita.

Para la justa parisina, calificada como el reto más grande de su movimiento deportivo, la comitiva olímpica incluye representación en 16 deportes, lo cual muestra que, a pesar de todas las dificultades que vive la Isla, su desarrollo en el deporte abarca una gran diversidad.

Atletismo, boxeo, lucha, judo, tiro

### Con Pinar del Río hay que contar siempre

RONALD SUÁREZ RIVAS

Ni el hecho de haber tenido una temporada de ensueño, en la que por primera vez un equipo consigue ganar todas las subseries, ni la categórica victoria ante Sancti Spíritus en cuartos de final sacan a Alexander Urquiola de su filosofía de siempre.

«Desde el principio hemos dicho que vamos paso a paso. Logramos algo importante, que es la clasificación a semifinales. Estamos en medallas, otro objetivo vencido».

No deja que los resultados de la etapa regular lo encandilen. Sabe que ni en la Serie 50 ni en la 53 -las dos últimas en que los Vegueros ganaron- habían salido con etiqueta de favoritos y que eso, precisamente, es algo que ayuda a jugar con más con-

«Ahora tampoco éramos favoritos, por varias razones: el equipo joven que tenemos, y la salida de dos de nuestros principales lanzadores a contratos en el extranjero», precisó.

No fueron pocos los que pensaron que, con la partida de Erlys Casanova y Frank Luis Medina, el equipo se desmoronaría. Pero la tropa que dirige se multiplicó, y clasificó primera a la postemporada, con 50 victorias y más jonrones que ningún otro.

Sobre lo que pudiera pasar en la recta final, prefiere evitar los pronósticos y que hable el terreno. Solo advierte que «todos los equipos que están aquí se lo han ganado y saben jugar beisbol. Pinar del Pío no se conforma con lo que ya ha logrado, con nosotros hay que contar siempre».

Así lo creen dos hombres que han sido claves, el exgrandes ligas Alexei Ramírez y el capitán William Saavedra. «Todos los equipos que han llegado son fuertes, pero nosotros vamos a salir a batirnos», dijo Alexei. «Nuestra fórmula ha estado en la química entre los jugadores más jóvenes y los más experimentados. Más que un equipo, hemos sido una familia», aseguró Saavedra, quien tiene una motivación adicional.

Él está a un jonrón de igualar el récord de cuadrangulares en la historia de los *play off*, que es de 27, en poder de otro pinareño, pero no de uno cualquiera, sino de alguien que, para muchos, ha sido el más grande: Omar Linares. «Es algo en lo que pienso cada vez que me paro en *home*», confiesa. -¿Qué sería más importante, un nuevo título, o el récord?

Las dos cosas.



Alexei Ramírez y William Saavedra serán determinantes en esta semifinal. FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA Y BORIS LUIS CABRERA

## Desde niños, esfuerzo, disciplina y amor por el deporte

meta ambiciosa, pero posible.

y economías más pequeñas.

LEIDYS MARÍA LABARDOR

La alegría que percibo en el rostro de Blanca Barreiro Díaz, y de Fabián Alejandro Rodríguez Pérez no es casual. Aún está latente para ellos la emoción de los días vividos durante la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales, de los que la EIDE Carlos Leyva, de Las Tunas, fue también una digna sede.

Sin embargo, no es solo el orgullo de esa oportunidad lo que les ilumina el rostro. Estos jóvenes karatecas lograron notables resultados, tanto en la modalidad individual como en la colectiva.

Ambos llegaron al deporte de manera similar. Les llamaban la atención

los entrenamientos de kárate en el Dojo de Calle 7 (arteria muy conocida por ese nombre en la ciudad cabecera), y pidieron a sus padres que los llevaran hasta allí, para comenzar a

«Yo era todavía muy niña, estaba en tercer grado cuando comencé a entrenar. Para la eide me captaron a través de unas competencias. Mi entrenador me dijo, desde el primer momento, que requería mucho sacrificio, mucha disciplina y que tenía que estar enfocada en mis objetivos para lograr resultados, y tal como él lo dijo ha sido».

Así comenta Blanca, para quien estos Juegos son los segundos en su tránsito por el deporte, pero le han dejado muchas alegrías.

«No llegué nerviosa, me sentía preparada y segura de mí misma. Logré medalla de bronce en la modalidad individual, y por equipos fuimos subcampeonas. Somos como una familia».

A Fabián lo captaron los profesores de la EIDE en el propio Dojo, cuando vieron sus condiciones y habilidades. «Esta escuela y el deporte son mi vida. Esto es lo que hago cada día, me gusta mucho el kárate», comenta, con visible orgullo.

La de estos Juegos fue, para él, la primera experiencia, pero se propuso metas y, en gran medida, las cumplió.

«Sentí una gran responsabilidad. Después de un año entrenando,

teníamos que tener resultados, no podía ser en vano. La entrenadora nos dio mucha confianza». El resultado: bronce individual y por equipos.

Indudablemente, el camino del deporte les ha dado no solo las destrezas que exige el kárate, sino también la madurez, la disciplina y, sobre todo, la seguridad de que solo trabajando duro se pueden alcanzar los sueños.

Por eso, Fabián quiso enviar un mensaje a los pequeños que, como él, se inclinan por este deporte. «Yo les diría que trabajen mucho, que no se rindan y que luchen por sus sueños».

Blanca evocó al deportista mayor, a Fidel. «El Comandante decía que los verdaderos campeones no saben de sacrificios, sino de victorias. En eso pienso todos los días».



HOY EN LA HISTORIA **1764** Nace Ann Radcliffe, escritora británica.

1894 Fallece en Batabanó el compositor mexicano Juventino Rosas (en la imagen).

2004 En Estados Unidos, la comisión del Senado sobre los servicios de inteligencia afirma que eran «erróneas» las afirmaciones del Gobierno acerca de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, que había sido motivo para la invasión de ese país. La comisión absuelve al presidente Bush, creador de ese rumor.

# La ciencia, el desarrollo y la innovación en función de resolver las urgencias

Otra línea investigativa de alta significación consiste en la obtención de novedosos medicamentos que resuelvan un problema de salud

ORFILIO PELÁEZ

El sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación establece la necesaria interacción de científicos y entidades de ciencia con las administraciones locales y las instituciones para la búsqueda de soluciones en función del desarrollo del país.

Un ejemplo claro lo constituyó el enfrentamiento a la pandemia de la covid-19, que demandó el impulso científico en diferentes ramas, y con capacidad innovadora aportó soluciones de gran alcance, entre ellas las vacunas cubanas, de probada efectividad.

Para ofrecer una pormenorizada visión de las transformaciones dirigidas a potenciar el protagonismo de la ciencia en la búsqueda de soluciones sostenibles a los problemas del país, *Granma* entrevistó al doctor Eduardo Martínez Díaz, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

-¿Qué acciones se implementan para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación?

-Cuba es un país con pocos recursos naturales, y su desarrollo depende, en gran medida, de aplicar los resultados de la ciencia, introducir nuevas tecnologías e innovar de manera permanente. Para lograr ese objetivo, serán implementadas un total de 18 acciones.

«Estas incluyen, por ejemplo, imbricar los proyectos de ciencia e innovación en la solución de problemas concretos, definir prioridades, porque hay asuntos que precisan encontrar respuestas efectivas a corto plazo, y hay que hacerlo desde la ciencia, así como alcanzar mayor integralidad en la concepción y ejecución de los proyectos, junto a la efectiva interconectividad entre los actores involucrados.

«También contemplan fomentar la introducción de incentivos morales y económicos a todos los participantes en los proyectos de investigación, desarrollo e innovación, incluidos los estudiantes, a los autores de patentes y a quienes hagan aportes significativos a la economía y a la sociedad.

«La ciencia y la innovación necesitan recursos, se requiere invertir más en investigación; por eso dentro de las acciones por emprender está previsto diversificar las fuentes de financiamiento en moneda nacional y en divisas. Hay que aprovechar más la cooperación internacional y la negociación de los activos intangibles, que se van creando con la ejecución de los proyectos.

«Ante la difícil situación económica que enfrenta el país, los recursos hay



Hay asuntos que precisan encontrar respuestas efectivas a corto plazo, y hay que hacerlo desde la ciencia. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA



Es prioridad introducir tecnologías para el incremento de la producción de leche. FOTO: MIGUEL FEBLES

que ponerlos en función de resolver los problemas más apremiantes de la vida nacional. De ahí la urgencia de definir cuáles son las prioridades.

«Ello no significa en modo alguno que sea en lo único que trabajarán nuestros centros científicos. Tenemos una cartera de temas importantes para investigar, pero en el momento actual hay que determinar los impostergables.

«Las acciones aprobadas buscan, asimismo, promover una sólida cultura en materia de propiedad intelectual, con énfasis en la protección de patentes. Igualmente, se trazará una hoja de ruta para aplicar los resultados no introducidos, que de manera fundamentada hayan pasado los análisis de factibilidad económica y técnica, y tengan posibilidades reales de utilizarse en la producción y en los servicios.

«No por mencionarlas al final son

menos significativas las vinculadas al fortalecimiento de las ciencias básicas, las ciencias sociales y humanísticas y las ciencias económicas, así como las concebidas para impulsar la nueva biología y la inteligencia artificial; el estricto rigor en el debate científico y establecer indicadores que midan con objetividad el impacto real de la ciencia y la innovación en el Producto Interno Bruto. Además, ya empezamos a trabajar en la propuesta de Ley cubana de ciencia e innovación.

-¿Cuáles son los proyectos de ciencia e innovación aprobados con el rango de priorizados?

-En primer lugar, los relacionados con incrementar los ingresos en divisas a partir de las exportaciones de bienes y servicios; la producción de energía, con énfasis en la generada por fuentes renovables, y el crecimiento de la producción de alimentos.

«Por ejemplo, el níquel es uno de nuestros renglones de exportación, y lograr mayor eficiencia en los procesos de extracción repercutiría directamente en incrementar los dividendos por esa actividad. Los proyectos asociados a este objetivo deben ser una prioridad.

«Otra línea investigativa de alta significación consiste en la obtención de novedosos medicamentos que resuelvan un problema de salud, y que tengan un alto potencial de ser comercializados en el mercado internacional, por su originalidad y elevada eficacia.

«De igual modo, se enfatiza en la creación de nuevos productos turísticos, ya sean de corte académico, ecológico, de salud o cultural, bien diseñados y distinguidos con un nombre comercial o marca, empleando para ello la ciencia y la innovación.

«Todos los renglones exportables del país requieren tener proyectos específicos, que den respuestas sostenibles en el tiempo a los problemas que hoy los afectan, mejoren los parámetros de calidad, les añadan valor agregado y sean competitivos. Indispensable en lo inmediato es desarrollar una estrategia financiera para respaldar esas producciones.

para respaldar esas producciones. -¿Están delineadas las maneras en que se gestionarán esas prioridades? «En la reunión de mayo del Consejo

«En la reunión de mayo del Consejo de Ministros fue aprobado gestionar las referidas prioridades por medio de Proyectos de gobierno estratégicos que cierran ciclos.

«Este concepto es como "una avenida" sobre la cual se desplazan proyectos específicos de ciencia e innovación, programa de inversiones, modelos de negocios, innovaciones organizacionales, cerrando ciclos productivos-comerciales. Hasta el presente, han sido aprobados en una primera etapa 12 proyectos de esas características a nivel del país.

«Uno de ellos consiste en introducir tecnologías para el incremento en la producción de leche y carne bovina. Con esa forma de gestión, buscamos aplicar las técnicas de dirección integrada, en las que quedan definidos los objetivos, se establecen cronogramas, quiénes son los responsables y se plantean indicadores con metas específicas.

«La idea consiste en analizar cada problema que afecta el desarrollo de la ganadería en nuestro país, y solucionarlos desde la ciencia y la innovación. Su implementación no puede ser solo de un ministerio o de un sistema empresarial, es un proyecto de país en el cual los involucrados tienen que interconectarse, halar parejo y garantizar las tareas y actividades que les correspondan.

«Si logramos éxito en los 12 Proyectos de gobierno estratégicos que cierran ciclo, aumentaremos los ingresos en divisas, la generación de energía con un alto componente aportado por las fuentes renovables, y la producción de alimentos para la población. Confiamos en que podemos alcanzar esos resultados».





